

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Mus 500 105.4

Trus 590,105,4

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF
EVERT JANSEN WENDELL
CLASS OF 1882

OF NEW YORK

1918

## IL TANCREDI.

# TANCRED;

AN HEROIC OPERA, IN TWO ACTS.

AS PERFORMED AT

The New-Fork Theatre.

THE MUSIC BY GIOACCHINO ROSSINI.



## NEW-YORK.

PUBLISHED BY E. M. MURDEN,
No. 4 Chambers-street,
FOR THE NEW-YORK THEATRE.

D. Fanshaw, Printer.

1825

## MARYARD COLLEGE LIBRARY

FROM

THE BEQUIDE OF

EVERT JANSEN .. JELL

Fre - 590, 105. 4

## DRAMATIS PERSONÆ.

| TANCREDI                                     | Signorina Garcia. |
|----------------------------------------------|-------------------|
| ORBAZZANO, his Rival                         | Signor Angrisani. |
| ARGIRIO, the Father of Amenaide              | Signor Garcia.    |
| ROGGIERO, the Friend and Compa-              |                   |
| nion of Tancred                              | .Signor Crivelli. |
| AMENAIDE, beloved by TancredMadame Barbiere. |                   |
| ISAURA, her Attendant                        | .Signora Garcia.  |

The Scene lies in Syracuse and its Vicinity.

## TANCREDI.

## ATTO I.

### SCENA I.

Galleria nel Palazzo d'Argirio.

Cavalieri, Isaura, e Damigelle.

Coro di Cavalieri.

PACE, onore,—fede, amore,
Regni, splenda, ogn' alma accenda;
Spento il rio civil furore,
Siracusa esulterà.

Sia tra voi concordia eguale; Delle insegne al bel candore; Stringa eterna il vostro core La più tenera amistà.

Isa.

(Cingendo ai Cavalieri le sciarpe bianche.

Cor.

Serberà constante il core La più tenera amîstà.

#### SCENA II.

Argirio a mano con Orbazzano, e detti.

Arg. Se amistà verace, e pura Serberete ognor nel petto;

## ACT T.

### SCENE I.

A Gallery in the Palace of Argirio.

Knights, Isaura, and Attendants.

Chorus of Knights.

PEACE shall spread her gentle reign, Faith and love revive again; The reign of civil discord o'er, Syracuse exults once more.

Isa. Let honour round his influence spread;
Her balm let sacred concord shed;
Let friendship every heart entwine
Within her tender bonds divine.

(The Knights array themselves in white Scarfs.

Chorus.

Yes, friendship shall our hearts entwine Within her tender bonds divine.

#### SCENE II.

Argirio, hand-in-hand with Orbazzano, and the same

Arg. If pure and holy friendship Be an inmate in your bosoms; Se di patria il vivo affetto L'almo vostre accenderà. Sia felice—vincitrice Siracusa ognor sarà

Orb. Rea discordia invan fra noi Scuotera la nera face; Alla patria in guerra, in pace, Giuriam tutti fedeltà.

Cor. Sì giuriam.

Arg. Respiro omai.

Cor. Fede o morte!

Arg. Or vissi assai; E contento in tal momento

Altri voti il cor non ha.

Orb. Sempre illesa in guerra in pace
e Cor. Sia la patria libertà.

Arg. oi tremi il Moro audace;

Vinto alfin da a noi cadr

Arg. Ed ecco, o prodi cavalier, l' Eroe, Che alla sublime, e di voi degna impresa Vi guiderà in mia vece.

Orb. Si; per la patria, per la fede, il sangue Verserem tutti nel più fier cimento; Ma contro vile, occulto tradimento Noi chi difenderà?

Arg. L'antica legge,
Che all' infamia condanna, ed alla morte
Ogni fellon, d' età qualunque, e sesso,
Che empio mantenga, della patria a danno,
Commercio reo col Saracen tiranno.

Orb. (marcato.) E con altro nemico
Di Solamir più da amersi tencora;
Avvi fa noi chi onora, esulta ai nome
Dell' esule Tancredi.

Is a. (turbandosi.) (O cielo!) e come?

Da lui temer?

If a warm love for your country Glow in your hearts, Be assured that Syracuse

Shall ever be victorious.

Orb. In vain shall guilty discord Brandish her baleful torch among us; We will all swear fealty!

To our country both in war and peace.

Can. Yes, we swear it!

Arg. I breathe again.

Cho. Fidelity or death!

Arg. Now have I lived long enough;
And my heart, all content at this moment,
Has no further wish than this.

Orb. and \ May the liberties of our country

Cho. Remain inviolate both in peace and war.

Arg. and Cho. Remain inviolate both in peace and war.

The presumptuous Moor trembles before Sus, you,

Arg. Behold my brave champions! the hero Who shall in my place lead you on To noble and worthy exploits.

Orb. Yes, in the cause of our country, and of honour.

We will encounter danger and shed our blood:

But, against base and secret treachery Who shall protect us?

Arg. That ancient law, Which condemns to infamy and death Every traitor of whatever age, or sex, Who, conspiring his country's ruin,

Holds any correspondence with the Saracen tyrant.

Orb. (pointedly.) We have other enemies To fear more than Solamir;

There are those among us who bonour and exult In the name of the exiled Tancred.

Isa. (agitated.) (Oh heavens!) How say you?
And what can his country
Have to fear from him?

Orb.

Quì nato

Da un sangue, che regnava, discacciato

Fin da prim' anni suoi,

Odio e vendetta ei dè nutrir ver noi.

Arg. Ver te primier, quando saprà, che giusto A te accordò il senato Premio del tuo valor, i beni suoi;

Premio del tuo valor, i beni suoi ; E fremerà quando ugli udrá te sposo D' Amenaide mia.

Isa. (Che intendo!)

Orb. Ei frema entro Bisanzio; o sìa Intanto la tua figlia alla mia fede Dolce e cara mercede, e stabil pegno

Della nostra amistà.

Arg. (a due scudieri.) Quì Amenaide——
Dopo tante vicende il Ciel pietoso
Serbar mi volle ad un felice evento.

*Isa.* (Misera amica!) *Orb.* Sarò alfin contento.

#### SCENA III.

Amenaide, preceduta da scudieri accompagnata de

## Damigelle.

#### Coro.

Più dolci e placide spirano l' aure In si bel giorno; Fra tanta gioja, sembra che s' animi Tutto d' intorno. Or che trionfano concordia, e amor, (Comparisce Amenaide.

Vezzosa vergine, il nostro giubilo Con noi dividi; E della patria a' voti fervidi

Lieta sorridi ; Compi la speme del genitor ; Orb. Sprung from a lineage
That once reigned here, and banished
From hence from his earliest years,
He cannot but nourish hatred and vengeance against

Arg. Above all against thee, when he shall learn That the senate has made thee a grant Of his possessions as a reward of thy valour; And much will he be enraged to hear that you Are the spouse of my Amenaide.

Isa. (What do I hear!)

Orb. Let him rage within Byzantium; Meanwhile be your daughter the dear reward Of my fidelity, and the firm pledge Of our friendship.

Arg. (to two of the Knights.) Bring hither Ame-

naide-

After so many vicissitudes, relenting Heaven
Has been pleased to reserve me for such happiness.

Isa. (Ah! wretched friend.)
Orb. At last I shall obtain my wishes.

## SCENE III.

Amenaide, preceded by Knights, and attended by her Maidens:

## Chorus.

With softer breath the gentle zephyrs play Upon this happy day; All nature fondly seems to sympathise

In the dear joys

That fill-each breast, and bid each heart be gay.

(Amenaide appears.

In the sweet joy that bounds through every heart,
Ye maidens, share a part;

O smile propitious, thou young destined spouse, Upon thy country's vows;

Fulfil the wishes of a father's heart!

Al tuo ben, mio dolce amor!)

Ame. Come dolce all' alma mia Scende il suon de' vostri accenti! Come a vostri, à tuoi contenti. Và esultando questo cor (E tu, quando tornerai

In tal dì, respira omai Per me pur felicita!

(Se il mio bene, a me non viene, Ame. Pace il cor sperar non sa.)

Arg. E' già decisa, o figlia; Ed obbedendo ai cenni Del genitor, che amico ti consiglia. Della patria, che attende questo nodo. Si necessario al comun ben, felici Renderai tutti in questo dì.

Che dice? Ame. (sorpresa.)

La tua fe, la tua mano Arg. Ad Orhazzan concessi,

(colpita) Ame. Ad Orbazzano?

(Oh Isaura!)

Orb.

(Non tradirti.) Isα. Ame. Æ il foglio!-

(Ver Tuncredi Isa.

Gia partito é lo schiavo.) A menaide

D' immenso amore io t' amo. Di mia sorte Superbo oggi mi rende Il tuo gran genitor, che a me concede La tua man, la tua fede: e fra mortali Io sarò il più felice Se pari amor da te sperar mi lice.

Ame. (Che far?—oh me perduta!) Arg. Il suo valore

Il sangue, il grado, la fortuna, tutto Degno di te lo rende; ed è la scelta Del paterno amor mio Prova non dubbia.

Ame. (Oh Dio!)

How sweetly do these sounds of joy Descend into my soul! How in all your joys does this heart Exult to share a part. (And when wilt thou return again,

To my bosom, oh my beloved!)

Oh, what unmingled happiness Do we feel upon a day like this!

(If my soul's best love return not. This wretched heart can taste no peace.)

O my daughter, it is already decided: And thy obedience to the wishes Of thy father, who fondly counsels thee, ance. And of thy country, which looks forward to this alli-So necessary to the common good, will render All happy on this propitious day.

Ame. (surprised.) What say'st thou? Thy faith, thy hand

I have given to Orbazzano.

To Orbazzano! Ame. (astonished)

(Oh Isaura!)

(Do not betray thyself.) Isa.

Ame. (And the letter !--)

(The slave

Is already set out to Tancred.) Orb. Amenaide.

Thou knowest the depth and fervour of my love. In thus granting me thy hand and thy faith, Thy father has this day rendered me Proud of my destiny;

And if permitted to hope for a return of love, I shall be the happiest among mortals

Ame. (What shall I do?—lost as I am!)

Arg. His valour,

His family, his rank, his fortune, all Render him worthy of thee; and the choice Is the highest proof

Of my paternal love.

Ame. (O Heavens!)

Tu non rispondi? Orb. Ame. (incerta.) Signor-io-non credeva-o-Ti confondi? Orb. Ed a ragion. Da tante ree vicende Ame. Oppressa fino ad ora, mi sorprende L'inaspettato cangiamento. Oh padre! Tu conosci il mio cor. So che mia figlia Avg. (grave.) Gli affetti suoi col suo dover consiglia. Ame. E dunque-Orb. Arg. Amenaide (deciso.) A te la destra porgerà. S'affretti Orb. Da sacra pompa— Al nuovo giorno almeno Ance. Vi piaccia differir Figlia! (severo.) Ame. L'alma acchetar; parlarti, o padre-(Con fierezza.) Temer forse degg'io-Orb. Ame. (marcata.) Compirò, non temere, il dover mio

## SCENA IV.

(parte.

Parco nel palazzo d' Argirio, di cui si vede il Mare.

Approda uno schifo; ne scende Roggiero, che esplora; e poi Tancredi; quattro Scudieri portano le insegne di Tancredi, la lancia, Lo scudo, su' cui si vedono scritte le parole, 'FEDE & ONORE.'

Tan. O patria!—dolce e ingrata patria! alfine
A te ritorno!—io ti saluto, o cara

Orb. Dost thou not answer?

Ame. (confused.) Sir-I—thought not—and— Orb. Thou seem'st confused.

Ame. And with reason. O'erwhelmed already

With so many vicissitudes, this unexpected

Change confounds me. O father !

Thou knowest my heart.

Arg. (austerely.) I know that my daughter
Will reconcile her affections with her duty.

Ame. But-

Orb. Shall then-

Arg. (in a decided tone) Amenaide

Will give her hand to thee.

Orb. Then let the sacred pomp

Without delay-

Ame. Till the morrow, at least,

Be pleased to defer it.

Arg. (sternly.) Daughter !-

Ame. Nay, calm thy mind; father, a word-

Orb. (fiercely. Ah! have I not reason to fear—Ame. (pointedly.) Fear not, I will perform my duty.

[Exit.

#### SCENE IV.

A Park near the Palace of Argirio, with a view of the Sea.

A boat approaches; Roggiero lands, and explores the place with caution;—afterwards Tancred: four Knights bear his banners, his lance, and his shield, on which are seen inscribed the words, 'FAITH and HONOUR.'

Tan. O country! dear, ungrateful country!—at length
'I revisit thee again:—I salute thee, oh thou dear

Terra degli avi miei! ti bacio. E questo Per me giorno sereno Comincia il core a respirarmi in seno. Amenaide! o mio pensiero soave; Solo de' miei sospir, de' voti miei Celeste oggetto! io venni alfine: io voglio, Sfidando il mio destin, qualunque sia. Meritarti, o morir, anima mia!

Tu che accendi questo core; Tu che desti il valor mio, Alma gloria, dolce amore, Secondate il bel desio! Cada un empio traditore; Coronate la mia fe.

Di tanti palpiti,
Di tante pene,
Da te, mio bene,
Spero mercè!
Mi rivedrai;
Ti rivedrò—
Nè tuoi bei rai
Mi pascierò!
Deliri—sospiri—
Accenti—contenti—
Sara felice—il cor mi dice,
Il mio destino, vicino a te!

D'Amenaide ecco il soggiorno! or vanne, Fido Roggiero, di lei cerca, e dille, Che uno straniero cavalier desia Occultamente favellarle—esplora I moti suoi, se mai speranza in lei Del mio venir—se mai di me ti chiede—Deggio svelar—

Rug. Deggio svelar—
Tan. No. no.—tutto voglio
Il giubbilo goder di sua sorpresa.

Land of my ancestors! I kiss thy sacred soil. This

/ day

Serene and propitious begins to bid my heart revive again.

Amenaide thou sweet object of my thoughts;
My sighs, and fondest wishes, tend only to thee,
At length I return again; defying my destiny, whatever it may be, I wish, Dear idol of my heart!
either to merit thy love, or perish in the attempt.

O thou who dost inspire this heart; Thou who dost awaken my valour, Power of glory and of love, O come and aid my heart's desire! O let an impious traitor die; And crown my faith and constancy.

For so many alarms,

For so many sorrows,
From thee, my love,
I hope for a recompense!
To behold me again—
To behold thee again—
In the light of thy smiles
I shall taste joy again!
O transports—sighs—
Sweet accents—delights—
My heart whispers me, that my destiny
Will be happy when near to thee

Behold the residence of Amenaide!—But go,
Faithful Roggiero, seek her, and tell her
That a strange knight desires
To speak to her in private—Watch her every motion,
If perchance thou canst discover in her manner
Any hopes of my coming—if she inquire for me—
Rog. May I reveal—

Tan. No, no—I wish To witness the full joy of her surprise.

Frà què viali ascoso
T' attenderò—và t' affretta, ritorna,
E consola quest' anima anziosa.
Rug. Lo possa io pur! sulla mia fe riposa.

## SCENA V.

## Tancredi e gli Scudieri.

Tan. E voi, nella gran piazza,
Le sconosciute insegne mie recare,
E l' armi formidabili ; annunziate
Che un' ignoto guerrier s' offre compagno
Di Siracusa ai difensor ma quanto.

(partono.
Tarda Roggler!-arde il mio core intanto—

Tarda Roggier!—arde il mio core intanto lo stesso—eccolo al fin.

## SCENA VI.

Argirio, Amenaide, Scudieri d' Argirio: Tancredi, che compariva guardingo.

Arg. Andate: (a scudieri.)
Al gran tempio invitate
Gli amici, i cavalier, pel sacro rito:

Ame. Ed al meriggio fia questo compito. (partono. Al nuovo giorno

Promesso avevi pur—

Arg.

Nuovi perigli

Esiggono da noi nuovoi consigli.

L'altro Solamir stringe d'intorno

Con nuove forze la città: Tancredi
Giunto è in Messina.

Ame. (con emozione.) Oh Dio! Come lo,sà?

Arg. Ma l' audace non osi,
Pe' suoi disegni ascosi, piè ribelle
Fra noi portar; vi troverà da morte. (Parte.

In this retired walk
I will await thee—go, haste and return
To console this anxious heart.
Rog. May I but succeed! Rely on my fidelity.

#### SCENE V.

## Tancred and his Knights.

Tun. And you, when within the town,
Conceal my well known standards,
And arms that might betray us; announce
That an unknown warrior offers himself a companion
To the defenders of Syracuse. (Exeunt.)
But, how long
Does Roggerio delay!—my heart is all impatience.

Does Roggerio delay!—my heart is all impatience I myself—see him at last.

## SCENE VI.

Argirio, Amenaide, Knights of Argirio; Tancred,
who advances cautiously.

Arg. Go; (to his Knights.)
Invite our friends the knights to attend

At the temple, and assist at the sacred rite:

Let this take place at noon. [Exeunt.]

Ame. Till to morrow,

At least, you had promised—
Arg. New dangers
Demand new measures at our hands.
The haughty Solimar presses the city
With recruited forces: Tancred, too,
Has come to Messina.

Ame. (with emotion.) (O heavens! How has he learned this?)

Arg. But this audacious rebel
Dares not, for his dark plots
Return amongst us; death will await him here. [Exit.

### SCENA VII.

Luogo publico, in vicinanza alle mura, che corrisponde al palazzo di Gotico tempio.

Popolo' che accorre alla festa nuziale; Nobili, che s' uniscono; Damigelle.

Coro de Nobili.

Amori scendete Soavi, sinceri! Due core; stringete Con nodo constante Di pace, e di fè!

Marcia di guerrieri, che sfilano, e si dis gion gono poi nel prospetto.

Coro di Guerrieri.

Alla gloria, al trionfo, agli allori, Avvampante di bellici ardori, La sul campo Orbazzano ci guidi, Degl' infidi nemici terror.

Coro generale.

E poi vincitor,
Felice riposi
Sù i mirti amorosi:
Fra dolci diletti,
Fra teneri affetti,
Respiri il suo cor.

#### SCENA VIII.

Scudieri, Paggi, Damigelle, Nobili, Cavalieri; Argirio, Amenaide, Isaura; Tancredi, e Roggiero in disparte.

rg. Amici, cavalieri, al tempio! Sacro nodo solenne ivi assicuri,

## SCENE VII.

A public Place, near the Walls, and opening towards a Gothic temple.

The People hastening to a nuptial festivity; Nobles standing in groups; Maidens.

Chorus of Nobles.

Ye little loves, From heaven descend! Unite two hearts In the firm bond Of peace and love!

A March of Warriors, who divide and arrange themselves on each side.

Chorus of Warriors.

To glory, to triumph, to laurels,
Burning with warlike ardour,
Orbazzano leads us to the field,
The terror of the faithless foe,
General Chorus.
When the battle is over,
The conquering lover,
On myrtles reclining,
Shall yield to delight;
Love and glory combining
His toils to requite.

### SCENE VIII.

Squires, Pages, Maidens, Nobles, Knights; Argirio, Amenaide, Isaura; Tancred and Roggiero apart.

Arg. Friends, cavaliers, to the temple! A sacred and solemn rite there insures,

D'amor, di fe tra i venerandi giuri,— Concordia eterna a Siracusa, e assodi La patria libertade; or che si prodi

Campion per lei vanno a pugnar. Rog. (cercando trattenere Tancredi.) Ti perdi?-) Tan. (ii presenta ad Argirio. Eh! lasciami. Concedi. Tu, che primer nel gran Senato Siedi. Che di sì illustri cavalier sull'orme Di Siracusa alla difesa anch' io Possa pugnar guerriero ignoto. Ame. (ravvisandolo) (Oh Dio! Eccolo, Isaura!) Tsa. (Incauto!) Ame. (D' ora è deciso. Del mio destin!) Arg. La generosa offerta Accetto, o cavalier ; di fede in segno, Dammi la destra: e questo amplesso è il pegno Dia mia fiducia in te. Tan. "FEDE e ONORE" Io porto per divisa ; impressi ho in core. (marcato. E so morir pria di mancarvi. Ame. (Oh accenti! L' intendi, Isaura ? egli infedel mi crede ! Isa. (Non ti riman più tempo omai.) Arg. Ne riede Orbazzano per anco; e chi può mai Tanto arrestarlo al nostro campo! (ad Aménaide a parte.) (E vai Tu dunque ad Orbazzano A giurar fede, e amor?—perfida!) Arg. (Eì questo L'ora felice : andiamo! (prende per mano Amenaide. Ame. (Ardir!) T' arresta !-Arg. (sorpreso.) (E che ! oseresti---Tan. (Sperare ancor potrei! Ame. Tu a me scegliesti

By the most solemn oaths of love and faith. Eternal concord to Syracuse, and cements Our country's liberty; now that her brave Champions arm with fresh vigour in her defence. Rog. (striving to keep back Tancred.) (Thou art undone!) Tan. Nay, leave me! (Presents himself to Argirio.) Wilt thou. Who holdest the first rank in the Senate, permit That I, an unknown warrior, may join Thy illustrious cavaliers, and fight In the defence of Syracuse? Ame (observing him.) (O heavens! Isaura, behold!) Isa. (Rash man!) (The hour of my destiny Ame. Is sealed!) O Cavalier. Arg. I accept thy generous offer; give me thy right hand, As a pledge of faith; and let this embrace be a proof Of the trust I repose in thee. "FAITH and HONOUR." Tan. Are my device; I bear them imprinted on my heart, (in a marked tone. And would sooner die than betray them. Ame. (O bitter words! Didst thou hear, Isaura? he believes me unfaithful!) Isa. (There is no time for thee to lose.) Arg. Shortly Will Orbazzano return; and who Will be able to resist him in the field? Tan. (aside to Amenaide.) And goest Thou then to pledge thy faith and love To Orbazzano? perfidious one!--) Arg. The happy Hour has arrived: let us away! (Takes Amenaide by the hand. Ame. (Courage!) Stop!-What! darest thou-Arg (surprised.)

Thou hast chosen for me

Tan. (May I yet hope!)

Ame.

Sposo che amar non posso; ed io spergiura (sguardo espressivo a Tancredi Mai diverrò!

Tan. (con gioja.) (Fia ver!)

Arg. (fiero.) Quale trasporto!
Deliri tu?—vieni—resisti invano!

Ame. Oh padre! cavalieri! d' Orbazzano
Di morte a costo io non sarò giammai.

#### SCENA IX.

Orbazzano che viene dal fondo, e l'udi, avanza fiero, e con tutto furoze.

Orb. E morte infame, o traditrice! avrai.

(sorpresa generale.

Tan. Da chi? perche—?

Ame. Orbazzano!

Arg. • Gran Dio!

Isa.

Orb. (mostrando uu foglio.) Il suo infernal delitto,
Quì di sua mano e scritto, al vile oggetto
Del suo nascoso, ed escrando affetto,
All' empio Solamir; nel proprio campo.

Un di lei fido schiavo or lo recava; Da miei sorpreso ebbe la morte. Leggi,

Missero padre! e reggi A tanto orror se puoi.

Arq. Mia figlia!—io tremo!

Ame. (Ah! son perduta!)

Tan. (A Solamir!—io fremo!)
Arg. (legge) "T' affretta; in Siracusa atteso sei;

Gloria, ed amor t' invitano. Trionfa Degl' inimici tuoi :

Vieni à regnar sù questo cor, sù noi."

a. 6.

Arg. Orb. Tan. Isa. Rog.

Ciel! che intesi! oh tradimento! Figlia indegna! quale orrore!-- A spouse whom I cannot love; and shall I ever
Regarding Tuncred

Become a perjured one! expressively.

Tan. (overcome with joy.) (Can it be true!)

Arg. (fiercely.) What sudden transport!

Dost thou rave?—Come—'tis vain to resist!

Ame. O father! and ye, knights, hear me; I Will never accept Orbazzano for my spouse.

### SCENE IX.

Orbazzano from behind, overhearing, and advancing furiously.

Orb. Then death thou traitress! shall be thine.

[general surprise.

Tan. By whose command?—wherefore?—

Ame. Orbazzano-

Arg. O heavens!

Isa. What has happened?

Orb. (showing a paper.) Her perfidious crime

Is here written with her own hand to the base object

Of her secret and exercable attachment,

To the in pious Solamin; to his own camp,

One of her faithful slaves was bearing it;

Surprised by my followers, he suffered death. Read, Miserable father! and resist if thou canst, The horror it must inspire.

Arg. My daughter! I tremble!
Ame. (Ah! I am lost!)

Tan. (To Solamin!—I shudder!
Arg. (reads.) "Hasten hither! thou art expected
In Syracuse: glory and love invite thee hither.
Triumph over thy enemies;
Come and reign within this heart and over us."

a 6.

Arg. Orb. Tan. Isa. Rog.

Heavens! what do I hear! O treachery! Unworthy daughter! What horror!

3

Infedele!

Di terrore ingombro il core,

Geme in sen, più fren non ha.

Ame. (Giel! che feci! fier cimento!

Me infelice! quale orrore!

Di terrore he invento!

Di terrore ho ingombro il core:

Ah' di me che mai sarà!)

Padre amato!

Ame.

Ce

Arg. Ed osi ancor
Di fissar sù me le ciglia?—
Una rea non è mia figlia,
Non ti son più genitor,

Ame. Deh! tu almen (a Tancredi.

Tan. La fè, l'onore

Tu cosi tradir potesti! Va: nel seno orror mi desti: Mori, indegna, di rossor!

Ame. (ad Orbaz.) Empio! esulta— Orb. E tanto altera

In tua colpa ancor sarai!
Ma tremare alfin dovrai
Là di morte fra l' orror.
Quanto fiero è il mio destino!
Quanto barbari voi siete!
Tutti rea voi my credete,
E innocente è questo cor.

a. 4.

Arg. Orb. Tan. Gl' infelici affetti miei A chi mai serbai finor!

Amenaide.
Ah! se giusto, o Ciel! tu sei;
Mi difenda il tuo furor,
Vendetta, rigore,
Il core n'accenda,
Tremenda discenda;
Non s' oda pietà!

Miserable traitress!

With terror } my heart overwhelmed With furv (

Grieves in my breast, and knows no bounds. Rages

Ame. (Heavens! what have I done! deplorable Situation! wretch that I am! what horror! With terror have I overwhelmed every heart!

What will become of me!)

O dearest father!

Arg. And darest thou still Raise thy eyes towards me?-

A guilty one like thee cannot be my daughter; No, I am no longer thy father!

(to Tancred Ame. Do thou at least!—

Tan. And couldst thou thus

Betray thy faith and honour! Go, thou awaken'st nothing in my bosom but horror: Base woman, let shame overwhelm thee!

Ame. (to Orbaz.) Wretch! exult-Orb. What, still so proud

In the midst of thy guilt! But thou wilt soon learn to tremble,

Amidst the pangs of death. Ame. Alas! how cruel is my destiny!

How barbarous ye are! You all believe me guilty, Yet this heart is innocent.

a, 4.

Arg. Orb. Tan. Alas! for what have my unhappy Feelings been reserved!

Amenaide.

Ah, if thou art just, O heaven! Let thy fury protect me.

Chorus. Vengeance, fury,

Burn in every breast; Amidst their terrors, The voice of pity pleads in vain! Ane. (con ? Tutti mi odiate .-M' abbandonate! expressione) ( Pietà nè meno Sperar potrò? Nà

Coro, Ame.

Ah padre!-

Arg. Ame. a Tan. SapraiT' invola !

Tan.

Seppi assai---Morrai.

Ame, ad Orb. Tiranno!

Amica!-

Fedele

Ame. ad Iso. Ŀа.

D' un fato crudele Fra l'aspre vicende Ognor ti sarò.

(parte.

Orb. e Coro.

S' arresti!

Ame.

Venit**e!** 

() b. e Coro. Punirla!

Ferite!

Qual vissi, innocente

Morire saprò Ame. e Tan.

1 Chi duol si orribile con espressione. | Provò sia ora !-

Come quest' anima

Arg. Orb.

Chi mai però! Padre più misero Vedesté ancora?

Figlia sı perfida

Amar

Salvar si puo?

Coro.

No!

Tutti.

 Quale infausto orrendo giorno Di sciagure, e di terrore! Cepa voce suone interno; Suon di morte gela il core! Fremo, smanio, avvampo, tremo; Ah, qual fin tal giorno avra?

Fine dell' Atto Primo.

Ame. What! do all hate, (energetically.) Do all abandon me? Can I not hope Even for pity?

Cho. No.

Ame. O father !-

Arg. Hence, Away!

Ame. (to Tuncred) Thou wilt know-

Tan. I have known enough—

Ame. (to Orbaz.) Tyrant!—

Thou shalt die.

(Exit.

Orb.

Ame. (to Isaura.) O my friend!—
Isa.
Faithful

Amidst the frowns of fate, And of the evils that await thee,

And of the evils that await thee, I will ever prove.

Orb. and Cho. Stop!

Ame. Come on!

Orb. and Cho. Let punishment await her!

Ame.

Strike!---

Innocent as I have lived, I know how to die.

Ame. & Tan. Whoever felt

(with emotion.) Grief so terrible as mine!

Did ever heart

Feel pangs so bitter!

Arg. & Orb. Was there ever seen

So wretehed a father?

Can one wish to \ \ \ \text{save}

So perfidious a daughter?

Chorus.

No.

All.

Did earth ere witness such a day,
So fraught with anguish and dismay?
What hollow voices load the breeze!
What sounds of dread the spirit freeze!
'Mid fears, and anguish, and dismay,
Ah, how shall end th' eventful day?

End of the First Act.

#### SCENA II.

## Orbazzano, Guardie, Cavalieri, Argirio, e detta.

Orb. Di già l' ora è trascorsa; il popol freme, La sua vittima chiede ad alte grida.

Ame. Eccola: a te la guida—andiam—che veggo! Tu quì, o padre? a che vieni?

Arg. Ad ab bracciarti; A seguirti alla tomba. In sen di padre Si tenta in vano soffocar natura: E della morte in faccia.

Pè figli rei perdono Essa ci strappa.

Ame. Ma innocente io sono! Orb. Scellerata! e innocente ancor ti vanti? E il foglio da te scritto; e la tua patria, Che volevi tradir; e l' iniquo amore Per un vil traditor!

Ame. Rispetta, indegno! Chi puo farti tremar; il mio disegno Era salvar la patria: l'amor mio Colpevole non è.

Orb. (ai Cavalieri.) L' udiste?

Arg. Oh Dio!

Non v'è più speme?

Orb. Della rea non avvi Più cavalier, che la difesa imprenda, E meco osi pugnar—Colei guidata Al suo destiñ. ,, le guardie a' avanzano.

Ame. ... Nol vedrò più

## SCENE II.

## Orbazzano, Guards, Knights, Argirio, and the above.

Orb. Already the hour is past; the people
Rage and demand their victim with loud cries.

Ame. She is here: lead her on—let us hence—
But what do I see!
Thou here, my father? for what art thou come
hither?

Arg. To embrace thee;
To follow thee to the tomb. In a father's bosom
In vain the attempt to stifle the voice of nature:
Even in the face of death,

Even in the face of death, She demands pardon

For her guilty children.

Ame. But I am innocent!

Orb. Wretch! darest thou still proclaim thyself

What of the letter written by thee; what of thy country,

Which thou didst seek to betray;

What of thy unnatural love for a vile traitor?

Ame. Base man! respect her Who can make thee tremble; my object

Was to save my country: my love Is no guilty flame.

Orb. (to the knights.) Mark ye her words?

Arg. O heavens!

Is there yet no hope?

Orb. Thou canst find no champion
To undertake this guilty one's defence,
And combat with me.—Let her
Be led to her fate,
Ame. Alas, no one comes to my defence!

#### SCENA III.

## Tancredi, da cancelli, e detti.

Tan.

## Fermate;

Ip l'accusata donna Difendo, o Cavalieri—or tu, superbo! (ad Orbazanno. Usurpator de' beni altrui, tiranno

Entro libera terra—ecco, se hai core,

L' usato pegno accetta

Della mia shda, e della mia vendetta.

(gli getta un guanto ai pied.

(gu gena un g

Ame. (E' desso, o sogno è il mio!)
Arg. Quale soccorso!

Orb. E chi sei tu?

Tan. L' emulo tuo sen' io ;

Il difensor di questa donna.

Orb. E quale
Il tuo grado, il tuo nome? Il liscio scudo
(ironico.

Le tue glorie nasconde.

Tan. Le saprai ;
Conoscerai chi son quando cadrai.

Orb. Audace! io domerò l'orgoglio insano.
Aprasi lo steccato; (alcuni cavalieri parteno.
Della rea sciolgansi le catene.

(le guardie eseguiscono.

Ame. (a Tancredi.) Va, trionfa!

Sarà tua la vittoria, o mio guerriero!

L' innocenza detendi.

Tan. (Ah! non è vero.)
Orb. (alle guardie.) Da voi sia custodita. Breve
istante

All vendetta si frappon, che breve Fia la tenzon: tremodo

Pugner á il braccio mio

Vie a perir (a Tancredi, e parte.

### SCENE III.

## Tancred, from the side, and the above.

Tan. Hold!
Knights, I undertake the cause of this
Accused lady—and thou haughty one! (to Orbazzano)
Usurper of another's rights, tyrant
In a free land—there, if thou hast the heart,
Behold the accustomed pledge

Of defiance and of vengeance.

(Throws a gauntlet at his feet.

Ame. (Is it he, or do I but dream?)

Arg. Is succour come at last!

Orb. And who art thou?

Tan.

I am thy rival;

The champion of this lady.

• Orb.

And what

Thy rank, thy name? Thy unblazoned shield

(Ironically.)

Conceals thy glories, forsooth,

Tan. Thou shalt know it; Thou shalt learn when I have fallen in her defence.

Orb. Audacious man! I will humble thy pride. Let the lists be prepared. (Some of the Knights go.) Loosen the chains from the criminal.

(The guards fulfil his command.

Ame. (to Tancred) Hasten to triumph;
My faithful ehampion! the victory shall be thine:
Thou dost defend the cause of innocence.

Tan. (Ah, that it were so!)

Orb. (to the guards.) Do you guard her.

A few minutes shall behold me avenged;

Short will be the trial: Phis arm will do wonders!

lome and meet thy fate. (To Tancred, and exit.)

 $\mathbf{p}_{2}$ 

#### SCENA IV.

Vengo a punirti—addio!— (ad Orbaz. M' abbraccia, Argirio. Arg. (con emozione.) Oh si! pace, contento, Sparir per sempre del mio cor; pur, sento Che a dolci amplessi il mio penar vien meno. (Se tu sapessi chi ti stringe al seno!) Ah! se de' mali miei Arg. Tanta hai pietà nel cor; Palesa almen chi sei, Conforta il mio dolor. Nemico il ciel provai Tan. Fin da primi anni ognor: Chi sono un dì saprai; Ma non odiarmi allor. Arg. Odiarti-Tan. Oh! son sì misero! Arg. E la mia figlia-(con impeto.) Ah! perfida!-Tan. Ma pugnerai per lei? Arg. Si morte affronterò! Tan.

a. 2

L', indegna odiar dovrei,
ingrata, vorrei,
Odiarla, oh Ciel non so.
(trombe di dentro
Ecco le trombe!
Al campo, al campo!
Di gloria avvampo
E di furor.

Di que spada sta Splenda terribile, Sul traditor.

lla

## SCENE IV.

Tan. I come to punish thee—Adieu !—(To Orb.

Embrace me, Argirio.

Arg. (with emotion) O yes! peace and happiness Have for ever forsaken this bosom; and yet,

At this sweet embrace I feel my anguish grow less.

Ame. If thou didst but know who thus strains thee to his bosom!)

Arg. Ah, if thy heart

Feels such pity for my sorrows, Declare at least who thou art,

And relieve my anxiety.

Tan. Even from my earliest years,
I have experienced the rigours of destiny.
Thou wilt one day learn who I am:

Thou wilt not then hate me.

Arg. Hate thee-

Tan. Oh, I am so wretched!

Arg. And my daughter-

Tan. (with earnestness) Ah, perfidious woman!

Arg. And yet wilt thou combat in her cause?

Tan. 1 will confront death for her sake!

a. 2.

Fain wouldst thou hate her, but thy heart]

would I this

Against her will not bear a part.

Trumpets are heard within. Hark, the trumpet!

To the field, to the field!

I burn for glory And for revenge.

His word shall flash!

Its lightning-ray, And fill the traitor With dismay. Se il Ciel <sup>il</sup> guida, mi
Fausto <sup>ti</sup> arrida,
Renda invincible
Il <sup>tuo</sup> valor.

(p**art**ono.

### SCENA V.

# Isaura, e Amenaide.

Ame. Isaura! ah! lo vedesti!
Ei mio campione—
Isa. Ei che infidel ti credej?
Ame. Ingrato! ei conosca

D' Amenaide il cor; ei non dovea Di me temer, no, mai—

Isa. Foglio fatale!

Ma tuo guerrier ei pugna intanto!

Ame.

E quale

Fia il destin di tal pugna!—ah! che ne sai?

Favella, o padre. (verso Argirio che comparisce.

### SCENA VI.

# Argirio, e detti ; Coro.

Arg. Il tuo campion guidei
Al chiuso valle—E già Orbazzan feroce
Attendea il suo rivale, e pari in questo
Era lo sdegno e lo possanza! immenso
Accorso v'era il popolo; le trombe

Should fav'ring Heaven
Propitious shine,
Matchless shall prove
This
arm of mine,
That

Exeunt.

#### SCENE V.

### Isaura and Amenaide.

Ame. Isaura! hast thou seen him?
He is my companion—
Isa. He who believes thee unfaithful?
Ame. Ungrateful man! let him know
The heart of Amenaide; there is nothing
For him to fear there—No; but—

Isa. That fatal letter!
But thy champion now combats in thy defence!
Ame. And what
May be the issue of the contest!—ah? who can tell?
Speak father.

[turning to Argirio, who appears.

# SCENE VI.

Argirio and the above : Chorus.

Arg. I conducted thy champion To the destined spot—The fierce Orbazzano There awaited his rival, who felt all the other's Disdain, and stood collected; immense Was the concourse of people; the trumpets

Diero il seguale; s' avventar gli eroi:
Io volsi i lumi, ei passi—avrei tremato
Ad ogni colpo d' Orbazzan.

Ame. (con fervore,) Gran Dio!
Deh, tu proteggi il mio
Prode campion, guida il suo braccio!-il velo
Squarcia di vil calumnia; appresso cada
L'iniquo accusator! Nò, non piangete;
Trionfar mi vedrete. Erro di morte
In riva ancor, ma non per me pavento—
Ciel! tu sai per chu tremo in tal momento.

Giusto Ciel, che umile adoro,
Tu che leggi nel cor mio,
Tu lo sai se rea son' io,
Per chi imploro il tuo favor.
Vincitore a me sen rieda,
Che innocente, e' fida ei creda,
Poi si mora—Qual fragor!

(Colpo lontano. Musica in lontananza, che viene avanzandosi.

Il mai fato è già deciso!

Coro. (lontano.) L' Eroe viva!

Ame. (agitatissima.) Ah; chi è l'ucciso?

Coro. (piu vicino.) Viva il prode vincitor!

Ame. Che sperar, temer degg' io?
Come in sen mi balza il cor!—
Coro. (escendo.) Donna esulta!
Ame. Il mio campione—
Coro. Trionfo!
Ame. Orbazzano!—
Coro. Estinto,

Dell' eroe, che per te ha vinto
Vien la gloria a corona.
Egli ?—ah padre!—amici!—oh Dio!
Il cor mio qui non vede,

Il cor mio qui non vede, E l' eccesso non potete Dì mia gioja immaginar !

Ame.

Gave the signal; forth rushed the rival champions I turned my eyes and withdrew—you would have Trembled at every blow of Orbazzano.

Ame. (with emotion.)

Ame. (with emotion.)

Great God!

Do thou protect my valiant champion,

And guide his arm!—Tear asunder

The veil of base calumny; let the vile accuser

Meet the doom he merits! Do not lament for me;

Thou shalt see me triumph yet. Even now I stand

Upon the brink of death; but I fear not for myself—

O heaven! thou knowest for whom I tremble at a

moment like this.

Just Heaven! whom humbly I adore,
Thou well canst read my bosom o'er;
Thou knowest that from innocent
And guileless lips this prayer is sent;
To me my victor love restore;

Oh, let him deem me false no more!
Then would I die. What sounds are those?

(A noise at a distance. Sounds of music are heard afar, that draw nigher.

Now comes the period of my woes.

Cho. (at a distance) Lives the hero!

Ame. (all agitation) Ah, say, who has fallen?

Cho. (approaching.) Long live the noble conqueror!

Ame. What ought I to fear; what to hope? How does my heart beat in my bosom!

Cho. (entering.) Lady, exult!

Ame. My Champion then—Cho. Has triumphed!

Ame. And Orbazzano?

Cho. Is no more; The pero, who conquered in your cause, Comes to crown his glory.

Ame. He? Oh, father! friends! Oh, heaven! Who could behold, and not imagine the excess

Core.

Torni il core in tal momente Di contento a palpitar!

Ame.

(Ah d' amore in tal momento Sol lo sento a palpitar!

(parti con tutti.

## SCENA VII.

# Tancredi e Roggiero.

Tan. Le insegne mie racogli, Fido Roggiero; e voi mi precedete.

(A suoi scudieri, chi lo circondano, come volendo trattenerlo.)

Ivano, o Cavalier, mi trattenete!
Andiam Roggiero.

Rog. Ma dove?

Tan. Lunge a perir da questa Infausta terra.

Rog. Almen— Tan. Vieni.

### SCENA VIII.

### Amenaide e detti.

Ame. T' arresta!
Tan. (Fiero incontro!) E che vuoi?

Tu a me la vita Generoso serbasti;

Ame.

Ma quel tuo cor— (con significato.

Tan. Salva ora sei—ti basti— Vivi dunque felice, se lo puoi Infra i rimorsi tuoi, Vanne!

Ime. Crudele!/
Tu mi credi infidele?

Cho. At such a moment as this, how
Must thy bosom throb for joy!
Ame. (Ah, at a moment like this,

With love alone I feet my bosom beat!)

(Exit with the rest.

## SCENE VII.

# Tancredi and Roggiero.

Tan. Collect my standards.

Faithful Roggiero; and do ye precede me, (to his Knights, who surround him, as if willing to detain him.)

In vain, my friends, do ye seek to detain me! Roggiero, let us away.

Rog. But where?

Tan. To die, far away from This inauspicious land.

Rog. Nay, but—
Tan. Come, let us hence.

SCENE VIII.

# Amenaide, and the above.

! Ame. Stop!

Tan. (Oh painful meeting!) What wouldst thou?

Ame. Thou hast generously

Preserved my life;

But that heart of thine— (emphatically.

Tan. Thou art saved—it is enough—Live happy, if thou canst.

Amidst the remorse that must prey upon thee. Go!

Ame. Cruel man!

Dost thou believe me unfaithful?

(con trasporto.) Ah no: credi, o mio Ame. Tancredi-

Tan. (fiero.) Fermati! in campo Per te morte sfidai: Brami adesso la mia! crudel l' avrai.

Duetto.

Tan. Lasciami: non t' ascolto: Sedermi invon tu speri; Que' sguardi lusinghieri Serba al novello amor.

Ame. Odimi, e poi, m' uccidi, Si che innocente io sono; Riprenditi il tuo dono, Se rea mi credi ancor.

> a. 2. Ah! come mai quel' anima

Cangiò per me d'affetto! Per chi sospiri in petto, O debole mio cor?

Ah! che fedel quest' anima Serbò il giurato affetto! Fosti tu sei l' oggetto Del tenero mio cor.

Ame.Dunque-Tan. Addio! Ame. Lascier mi puoi?

Tan. Che piu vuoi?

Ame. . Gli affetti tuoi. Tan. Osi ancor? Ame. Seguirti.

Tan. Trema! Ame. (gli offre il petto.) E quì sfoga il tuo furor!

a. 2.

Ah si mora, e cessi omai

Tan.

Ame. (tenderly.) Ah, no: believe me, Tancred— Tan. (haughtily.) Hold! I braved death for ther In the field; dost thou now long for mine? Cruel woman, thou shalt have thy wish.

### Duet.

Tan. Leave me: I will not hear thee:
In vain thou hopest to seduce my heart;
Reserve those glances
For some new love.

Ame. Learn, and then kill me,

Learn if I am innocent;

Take back thy gift,

If thou still believ'st me guilty.

a. 2.

Tan. Ah, after all thy fond vows,

How couldst thou change thus!

For, whom, oh weak heart,
Ah still wakes this sigh?

Ame. Ah faithful has this bosom been
To the vows it pledged to thee!
Thou wert—thou art—the object
Of my tenderest affection.

Ame. Wilt thou-

Tan. Adieu!

Ame. And canst thou leave me?

Tan. What wouldst thou?

Ame. Thy love.

Tar. And darest thou again?

Ame. Follow thee.
Tan. Tremble!

Ame. (offering her bosom.) Here, then, exhaust thy hate!

a. 2.

Yes, let me die, and let the dark Horror of my woes cease for ever! Sì, tu sol, crudel! tu sei
La cagion del mio dolor!
(partono. Roggiero vuol seguir Tancredi, che d' un
cenno lo victa.

### SCENA IX.

Scena di Montagne, con Caduta di aque.

Tancredi solo ; indi Coro.

Tan. Ove son io?
Fra quali orror mi guida
La mia disperazione!
Di quei torrenti fra quelle rocche
Il fragor formidablie,
De' venti il fremer cupo,
Il tristo abbandono di natura—
Ah! tutto accresce, tutto pasce
Nel povero mio core
Le tetre idee del mio tradito amore!
(Tancredi si ritira in una grotta.

Coro di Guerrieri entrandi.

Regna il terror Nel città Tancredi di dolor Dunque morrà!

Ove sarà Col suo valor Ci guiderà Trionferà?

Il Saraceno ella Spento cadrà: Si esulterà: Yes cruel! thou alone hast prov'd The fatal cause of all my woes!

[Exeunt. Rog. attempts to follow Tan. who makes a sign to him to keep back.

## SCENE IX.

A Mountain Scene, with a Water-fall.

Tancred alone, and after, chorus.

Tan. Where am I?
Amidst what horrors
Does my desperation lead me!
The tremendous roar
Of torrents amid these rocks,
The deep murmur of winds.
The melancholy desolation of the scene—
All conspire to awaken and cherish
In this poor heart of mine
The bitter idea of my slighted love!

(Tancred retires into a cave.

Chorus of Warriors entering.

Through all the city Terrors reign, While Tancred wastes His life in vain!

Armed with valour Where is he Should lead us on To victory?

The Saracen
Were humbled then,
And we should triumph.

# SCENA X.

Amenaide, Argirio, Isaura, Ruggiero, e detti.

Ame. Ecco amici, Tancredi! [accennandolo agli altri.

Arg. Tancredi!

Tan. Il nome mio!—

To quì perfida!—

E vai di Solamiro al Campo?

Ame. Ah! mio Tancredi! Esci d'errore ormai—

Tan. Taci; è vano quel pianto;
Orror mi fai!—
Si; con voi pugnero, (al coro.
Con voi la patria salvero
Col mio sangue. Il mio destino
Si compia allora. T' invola! (al Amenaide.
Penai—piansi per te!
Lo sai—lo vedi—Vanne, infedel!

## Rondo.

Morto è per te Tancredi.

Perchè turbar la calma
Di questo cor—perchè?
Non sai che questa calma
E figlia del dolor?
Traditrice! Io t' abbandono
Al rimorso, al tuo rossor.
Vendicar sapra l' amore
La tua nera infedeltà.
Matu piangi—forse—oh Dio—

### SCENE X.

Amenaide, Argirio, Isaura, and the above.

Ame. Friends, behold Tanered! (pointing him out to the rest. Arg. Tancred!

Tan. My name!

Thou here, perfidious one!-(to Amenaide. Art thou on thy way to the camp of Solimir?

Ame. Ah! my Tancred!

Dispel this error—

Tan. Peace; those tears are vain; Thou dost raise my horror !--Yes; with you will I combat, (to the Chorus. With you will I save my country With my blood. My destiny Will then be sealed. Away! (to Amenaide. I have suffered-I have grieved enough for thee, Thou knowest-thou seest it-Go, faithless one! It is for thee that Tancred dies.

### Rondo.

Ah, why thus disturb the calm Of this bosom—why? Knowest thou not that a calm like this Is the daughter of grief? Traitress! I abandon thee To thy remorse and thy shame.— Love will not fail To punish thy infidelity. But thou weepest—perhaps—O Heavens! Coro. Vieni al campo!

Tan. Ove son io?

Coro. Gloria, onore il cor ti accenda; Or ci guida a trionfar!

Tan. Non sa comprendere

Il mio dolor ;

Chi in petto accendersi, Non sa. d' amor.

Cero. Vieni, vieni al campo!

Solamir per te cadrà,

Tan. Vengo al campo a trionfar!

(partono.

# SCENA XII.

# Amenaide, Isaura, Argirio, Seguaci.

Ame. Ah! ch' ei si perde!—Padre—Isaura—
Ei corre nel suo furor

A ricercar la morte!

Arg. Infausto di! voi mi seguite; (ai Seguaci. E voi su la vegliate. (al Isaura.

Ame. Anch'io

Arg. Rimanti. Al braccio mio,
Accordi il cielo il prisco suo rigore;
Di gloria in sen m'avvampa ancor l'adore.

Ame. Quanti tormenti in un solegiorno! ah! senti! Ferre la pugna ; d'armi, di guerrieri,

Odi il fragor i grida— Oh quale orrore

Spargesi intorno!

Isα.

Ame. Come trema il core!
Che palpito affannoso! quale funeste
magini tremende! Forse adesso
Il genitor—l'amante—esangue—oppressi:
Oh Isaura!—io più, no, non resisto.

Chor. Come away to the field,

Tan. Where am I?

Chor. Glory and honour fire thy heart;

Now to triumph lead us on!

Tan. She cannot understand

The cause of my grief, She knows not what love

Still warms my bosom.

Chor. Away, away to the field!

By thy hand shall fall Solimir.

Tan. I come to the field to triumph! (Exeunt.

### SCENE XI.

# Amenaide, Argirio, Isaura, Attendants.

Ame. Ah! he rushes to destruction!—Father—Isaura!

He hastens, in his distraction,

To seek his own death!

Arg. O day of wo! follow me; (to his attendants.

And do you watch over her. (to Isaura.

Ame. I too-

Arg. Remain. To my arm.

Heaven imparts its former vigour; The love of glory still burns in my breast.

Ame How many woos in one single day!

Ame. How many woes in one single day! Ah!

The battle rages; of arms, of warriors,

I hear the crash, the cries—

Lea. Oh what horrors Are spread around!

Ame. How my heart trembles!

What agitation fills my bosom! What images Of death glare before me! Perhaps even now My father—my lover—exhausted—oppressed:

Oh, Isaura-I can bear it no longer.

Isa. Ascolta!

Cessò il tumulto-

Isa.

Tan.

A questa vulta

Gran Dio!

Stuol d'armati-Ame.

Ah; forse-

# SCENA ULTIMA.

Argirio, Tancredi. Roggiero, Saraceni, Prigionieri, Guerrieri, Popolo.

Tu? mio Tancredi?---Ame. Tan. Pentito amante, e vincitor mi vedi.

Idol mio!

Ah! dunque! Ame. Tan. Solamin

> Da me trafitto, all' ultimo respiro Svelò la bella tuo innocenza, e rese .

L'error commune, e il tuo gran cor palese

Ame. Fedel mi credi? Tan. Mi perdoni?

Oh figli! Arg. A Syracusa, omai de suoi perigli E' libera la Patria ; vieni, regna,

Trionfa! (ad Amenaidc. Tan. Sul tuo cor regnar voglio!

Questa da te deslo vola mercede.

Ame. Trionfano cosi l'amor, la fede! Fra quei soavi palpiti Brillar mi sento il core!

> Un delizioso ardore Gioir, languir mi fa.

Nò; non vi posso espimere

La mia felicità!

ľsa. But hush!

The sounds of tumult cease-

Ame. Ah! perhaps---Isa.

See, this wav

A band of soldiers-Ame. Ye good Gods!

# SCENE THE LAST.

Argirio, Tancred, Roggiero, Saracens, Prisoners, Warriors, and People.

Tan. O idol of my heart!-

What thou, my Tancred?— Ame.

Tan. You see before you a victor and a penitent

lover.

Ah, then-Ame. Solimin. Tan.

Pierced by my sword, with his last breath

Revealed thy innocence, and cleared up

The fatal error that had deceived us all,

And revealed the greatness of thy soul.

Ame. Dost thou believe me faithful?

Wift thou pardon me? Tan.

Oh, my children! Arg. At Syracuse has the freedom of our country

Been firmly established; come, reign,

And triumph !

My ambition is to reign in thy heart!

(to Amenaide. This is the sole reward I ask at thy hands.

Thus have love and faith triumphed! What pleasing transports thrill my heart,

What raptures does this hour impart! Through every throbbing vein I feel

The soft and sweet sensation steal.

No: vain all language to impart The transports high that swell my heart. Arg.

Ah! dal piacer quest' anima Respira omai nel seno! Truovi felice appieno. Figli, il mio cor sarà!

Nò; non vi posso esprimere La mia felicità!

Tan. Si grande è il mio contento; Sì dolce è tal momento Che tanta gioja ancora, Credere il cor non sa.

> Nò; non vì posso esprimere La mia felicità!

> > Tutti.

Sì: tutto spiri intorno Piacer, felicità! Trionfano in tal giorno Amore e Fedeltà.

Fine del Dramma.

Arg. Fled are the clouds of grief and pain, And oh! with joy I breath again! In my fond children's tender arms. This heart forgets all past alarms.

No; vain all language to impart
The transports high that swell my heart!

Tan. So great the joy, so vast the bliss,
I feel in such an hour as this,
That scarce my heart, long used to wo,
Can think it really can be so.

No; vain all language to impart

The transports high that swell my heart.

ALL.

Yes: Peace and joy shall breathe around And in every breast be found; Of Love and Truth, this happy day The glorious triumph shall display.

End of the Opera.

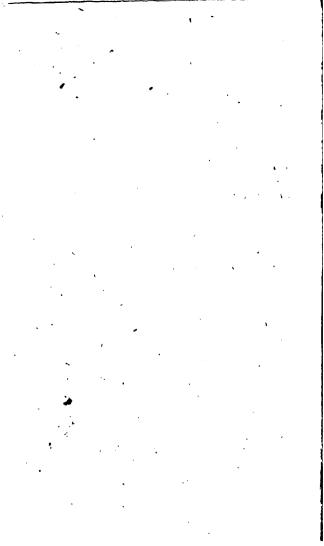



